

A har







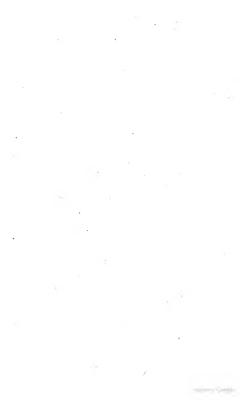



# BIANCA TURENGA

Melodramma in tre atti

DARAPPRESENTARSI

NEL

## REAL TEATRO S. CARLO

NELL' ESTATE DEL 1838.



DALLA TIPOGRAFIA FLAUTINA 1838. La poesia è del Sig. Gio. Emmanuele Bidera.

La musica è del Sig. maestro BALDUCCI.

Architetto de' Reali Teatri, Sig. Cav. D. Antonio Niccolini.

Le Scene nuove sono state eseguite dai seguenti :

- 1.ª Atrio con veduta del mare in distanza, Signor Niccola Pelandi.
- 2.4 Giardino con veduta di Messina in lontano, Signor Luca Gandaglia.
- 3.ª Bosco nel cui fondo si vede il Monte Etna, Signor Niccola Pelandi.
- 4.ª Camera di Bianca, Signor Angelo Belloni.
- Appaltatore della copisteria, e proprietario assoluto degli spartiti in partitura, Sig. Gennaro Fabricatore.

Direttore del macchinismo, Sig. Fortunato Quériau.

Capi macchinisti, Signori Luigi Corazza e Domenico Pappalardo.

Appaltatore, e Direttore del vestiario, Sig. Eduardo Guillaume.

Attrezzeria disegnata ed eseguita da' Signori Luigi Spertini e Filippo Colazzi.

Pittore pe' figurini del vestiario, Signor Filippo

Direttore ed inventore de' fuochi chimici ed artificiali, Signor Scipione Cerrone.

Appaltatore dell'illuminazione Sign Matteo Radice.

## ATTORI.

RUGGIERO, duca di Messina, Signor Fiorito.

GULIO | suoi figli,

Signori Basadonna, Barroilhet.

BIANCA TURENGA, loro cugina, Signora Palazzesi.

CAMIOLA TURENGA, zia di Bianca, Signora Salvetti.

ASTOLFO, ministro di Ruggiero, Signor Benedetti.

RIGO scudiere di Giulio, Signor Freni.

> Coro di Cavalieri, di Guerrieri, di Damigelle di Bianca, e di Camiola. Comparse di Soldati e di Bravi.

La scena è in Messina, nel 1300.

10(0)01

## ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

La scena rappresenta un Atrio gotico a volta del castello di Camiola Turenga, stuato alle falde dell'Etna poco distante da Messina, e sul mare: nel fondo dell'Atrio si vede una porta, cui mettone due braccia di una lunga scalinata. Per una porta a cancelli si scorgé il mare.

Coro di Cavalieri ed Astolfo entrando.

Una parte del Coro.

L'asil' che a piè s'inalaa Dell'Etna solitario Sulla nevosa balza, Che il mer lambendo va:

Altra parte.

Nasconderà sepolta
Dell'infelice giovine
Quest' oggi la beltà.
Ahi Pianca, Bianca misera!
Qual desti in noi pietà!

Sotto l'oscura volta

SCENA II.

Il Duca, altri Cavalieri, e detti.

Coro Il Duca.

Duca Ancor non giunse
La nobile donzella?

Ast. È il vento, e l'onda.

6 Contraria al suo cammino; Ma giungerà quì presto. Duca E questo dunque il loco Che asconderà fra poco

Tante virtudi? /Ast. I figli tuoi rivali
Avran pace così, mentre Messina
Piange tutta, e deplora
Di Bianca estinta l'immatura morte;
Cesta in queste porte
Vivrà quell'innoccate.

Duca Un rimorso!..

Duca

Coro

Ast.

Duca

Ast. Deh! cedi ai miei consigli:
Tolta l'amata, salverai due figli,
Ambo accesi di lei ...

Duca Il ver tu parli ;

Ma l'opra, Astolfo, è 'tale...

Ast. Quale l'impon necessità possente
Duca Il tiranno son io d'una innocente.
Dio, che leggi in questo core
Tu perdona al mio rigore,
S'io privai la sventurata.

# Dell'amata — libertà. Ast. e Cori.

Di due spiriti bollenti
Spegnerai le fiamme ardenti ;
E cessato il loro sdegno ,
Pace il regno acquisterà.
Dalla placida marina
Sento un battere di remil..
Ecco è dessa , ella è vicina :

Deh! ti scuoti, o mio Signor. Alı perchè, perchè mi tremi Palpitante incerto, cor? S' apre la porta in fondo, dalla quale esce Camiola con damigelle, e detti.

Coro Al cenno tuo sollecite

Com. Signor, veniamo a te.

Che a noi si guida, ov'è?

Ast. Quella gentile ingenua

Ora qui volge il piè. Giurate amar la misera,

Coro e Com. Noi lo giuriamo a te.

(Si vede per i cancelli trapassare sopra una barca Bianca per giungere al castello.)

Duca Di gentilezza un fiore

Un'alma pura e bella Affido al vostro amore.

Affido alla pietà.

Lungi da' suoi più cari In solitaria stanza

I giorni meno amari

La misera trarrà.

Coro di dame.

Compagna a noi sorella

Tranquilla qui vivrà."
Coro di Cavalieri.

Ahi Bianca, Bianca misera, Qual desti in noi pietà!

## SCENA IV.

Bianca accompagnata da due damigelle, si avanza.

Bia. Ove son io condotta?..

Quali donne son quelle? — Ah! tu Signore?... E di qual colpa rea Bianca divenne

Per esser qui sepolta?

8
Duca I figli miei vedesti in empia pugna
Tinger di sangue le fraterne spade:
Io li puni; ma se di lor pietade
Nobil donzella intendi,
Celata qui rimanti, e a me li rendi.
Bia. Dal crudel bando i figli tuoi richiam

Bia. Dal crudel bando i figli tuoi richiami? Duca Tu sai, Bianca, s'io l'ami: Sta in te ch'io lor perdoni... Bia. In me? — Vanne, e li abbraccia

Bia. In me? — vanne, e il abbraccia
Io qui resto per sempre.

Duca Il pianto mio ...

Bia. Va, perdona i tuoi figli ...

Duca
Oh! Bianca!..

Bia.

Addio!
( Duca e Cavalieri partono. )

#### SCENA V.

Bianca, Camiola, e Damigelle,

Bia. Non più mai le care rive
Del hel suolo ov'io son nata,
All' colui che per me vive
Io più mai non rivedro!
Piangero la mia sventura
Innocente e sconsolata,
Mesta sempre in queste mura,
Dove amor m'imprigiono.

Com. Di Turenga, o nobil figlia,
Cessa il pianto, e ti consola!

Bia. Or chi a speme mi consiglia?
Un'amica: io son Camiola...

Tua congiunta ... La tradita Dall'infido Aragonese

Vive?

E cara è a lei la vita

Big.

Se conforto a te darà.

Bia. Se con me sarai cortese...

Bia. Com. à 2.

Mi Ti abbandon a all' amistà.

Bia. Quel sorriso, e questo amplesso.
Son di gioja al cor che geme,
Ed un raggio ancor di speme
A quest' alma baleno.
Non più tristi i giorni miei
Passeranno a te d'appresso;
Del mio ben che già perdei

Sempre a te ragionerò.

Coro e Com.

Cessa il pianto e ti consola

Ah! rattempra il tuo dolor!

#### SCENA VI.

Palazzo Ducale in Messina. Duca, Grandi del regno, e paggi tutti in lutto.

Duca Oggi richiamo i figli. Il Saraceno Già troppo insolenti ; e di quei prodi Il braccio è necessario alle mie squadre, Come il core de fipli, al cor del padre. Coro Saggio consiglio!
Duca I o sento Di gioja il grido: dal penoso esiglio

Giunge Giulio mio figlio. Dalla torre vicina Guido sia tratto. Ah ch'io dir non saprei Quanto son lieto! v figli, o figli miei!

#### SCENA VII.

Coro di guerrieri e popolo.

Coro Queste grida che suonan d'intorno Son di gioia, l'ascolta, o Signor. Alla patria già fanno ritorno Coi tuoi figli possanza ed onor. Popolo

Il crudel Saraceno tiranno
Reso haldo dal nostro timor,
Se quei prodi in battaglia verranno

Tremi, tremi del nostro valor.

Duca » Va in tumulto Messina!

Odo farsi vicina

L'adorata presenza di que' prodi,

#### SCENA VIII.

Giulio e Guido da diverse parti senza spade si avanzano mestamente.

Giul. Padre i ...

Gui. Signor, che annunzia questo lutto?

Giul. Chi mai di negri ammanti-

Lo splendore vesti di nostra corte?

Duca e Coro Morte. — Verso Palermo

Navigando resid nell'onde assorta

Vostra cugina Bianca.

Giul. Ahi! Bianca è morta!

Gui. O Bianca, o Bianca mia!

Duca Ora di lei si taccia

Chi scende al primo amplesso

- Il mio perdono avrà.

Giul. e Gin. rapidamente quasi nell' istesso tempo Fratel! m' abbraccia.

Gui. Ah! mi rendi il pvimo affetto

Tutto obblio se mi perdoni.

Qual fuggi da questo petto
Fugga l' odio dal tuo cor.

Sol di pace si ragioni,

Non si parli che d'amor.

Giul. Dolce amplesso, allín ci unisci
Qual nei di più fortunati!
Niadre, tu nel ciel gioisci

Come esulta il genitor;

```
Dalla sede dei beati
Su noi scenda il tuo favor!
Duca ai paggi.
Ora a quei prodi inermi
```

A questo sen tornate ... ( ai figli. )

Giul. e Gui. inginocchiandosi. Noi ti cadiamo al pic.

(I paggi hanno recato due spade: il Duca di sua mano le da ai figli.

Duca Contro il fraterno petto
Chi volgerà quel brando,
Dal ciel fia maledetto,
Dagli uomini, e da me.

Coro

Lice impugnarlo solo

A prò del patrio suolo,

E per l'onor pugnando,

Pugnando per la fè.

Giul. e Gui.
Qui d'amistà fraterna
Sul nostro cor, sul brando
Fede giuriamo eterna;
E la giuriamo a te.
Sacriamo a te l'amore
Ed alla patria il core,
Sol per l'onor pugnando,

Pugnando per la fc.

Mai non rivide il Sole

Più generosa prole:

No, più clemente e saggio

Padre di lui non v'è.

(Tutti partono all'infuori di Guido.)

## SCENA IX.

Rigo, e Guido.

Rigo Al tuo fratel diretto,
Signor, fu questo foglio; e un gran segreto

Si scoprirà.
Gui. Chi scrive?

Rigo Bianca.

Qui. Vaneggi! o Ciel!..

Rigo Sì, Bianca vive, Chiusa dell' Etta in un remoto asilo.

Gui. Come in tua man cadde tal foglio?
Rigo Al messo

Con arte il tolsi io stesso.

Giura tacer l'arcano. Rigo Lo giuro: ( e non di meno

Ei lo saprà. )

Gui. legge. » O caro amor mio solo, » Rivederti desia Bianca una volta,

» La mia preghiera ascolta:

» E sia d'infausto amore ultimo pegno » Che tu a Bianca concedi »

Or secondi fortuna il mio disegno.

( Partano per diverse parti. )

Al mio germano

La scena rappresenta un giardino attaccato al Castello che confina col mare: si vede gran tratto della spiaggia sparsa di piccole torri su le alture, e in fondo Messina.

#### Bianca.

Bianca esce, va vicino ad una cancella del castello: corre inquieta quà e là spiando ogni parte. Improvvisamente si ferma in atto di ascoltare.

Misera! Non è desso! È l'aura che susurra Nel lugubre cipresso, Ed ei non giunge ancora? Un freddo raccapriccio il c

Un freddo raccapriccio il cor m'assale! Tutti i raggi del sole omai son chiusi. Odo una voce!.. è d'esso! ah! mi delusi!..

È l'eco che risuona

Al ruggito del mar, che si sprigiona Da'suoi ripari. Oltre al solingo muro Più soletta di gir non m'assicuro.

Ah dove ti ascondi
Ah dove ti aggiri,
O tu che sospiri
Di Bianca al sospir?
Ti chiama, rispondi
A Bianca che t' ama;
Vederti sol brama,
Vederti, e mosir.

Coro di marinari da lontano.

Puro è il cielo, e l'onda è chiara Vieni, o bella, vieni al mar. Tu non sai, non sai, mia cara, Quanto è dolce il navigar l Puro è il cielo, e l'onda è chiara Voga, voga, o marinar. 14 Bia.

Bia.

Lieto lieto in mar lontano Quel meschin cantando va. Io qui gemo, e attendo invano Il mio ben che non verrà.

Ah non m'inganno: io veggo a questa sponda Piccolo legno dispiegar le vele! Il cor più non mi mente, è il mio fedele:

Amato Giulio mio!

Chi veggio!.. ahi lassa me!.. Guido...

( Va per fuggire. )

#### SCENA XI.

Guido e detta, indi Bravi.

Gui. Son io.
Oui l'amante attendi invano ....

Me infelice! io fui tradita .... ( Per fuggire, )

Gui. Speri invan dalla mia mano Di fuggir!..

Bia. Soccorso! Aita!..

Bia. Andace! Or che pretendi?
Gui. D'acquistarti, o di morir.
Ai miei voti alfin t'arrendi

Ai miei voti alfin t'arrendi Deli ti piega al mio desir! Lungi da queste mura Ti guido a miglior sorte. Sovrana e mia consorte Messina ti vedrà. Bianea, ti arrendi ai prieghi! Chè di venir se nieghi; Il mio furente amore

Di qui ti strapperà.

Bia. Vanne, mi fuggi, o Guido,
L'ira d'Iddio paventa;

Non mi otterrà che spenta, Chi forza a me farà. Deh cedi al mio dolore D'un' innocente al grido, O l'oltraggiato onore Il ciel vendicherà.

Il ciel vendicherà.

Gui. Olà! eostei guidata (escono i Bravi.)

Sia nel naviglio...

Bia.

Aita!..

Gui. Alle mie brame Nessun contrasterà. Bia. D'ambascia disperata

Il duol mi ucciderà.
( Bianca è tratta a forza nel naviglio. )
( Tutti partono. )

### SCENA XII.

Camiola, damigelle scendono dalle scale.

Cam. Da pirati una donna è rapita...

Apprestate il segnale alla torre!..

Ch'armi appresti Messina a ritorre
L'infelice al crudel rapitor.

Coro Ma qual donna? qual giovine manca?
Cam. Da Pirati rapita fu Bianca.
Tutti O sventura! sventura!

Tutti O sventura! sventura! sventura!
Chi ci salva del Prence al furor?
Cam. e Coro O Dio, su quella misera

La man pietosa stendi,
E intaminata e libera
A noi, gran Dio, la rendi...
Punisci tu quel barbaro
Che d'involarla ardi.

Coro Deli I salva quella vergine La salva in questo di. . 6

Coro Sovra rapidi destrieri Vieni a noi; disce

Vieni a noi; discende il monte Un drappel di cavalieri, Di cui il prence è condottier.

Cam. Non ho core, non ho fronte I suoi sdegni a sostener.

#### SCENA XIII.

Il Duca, Cavalieri, e detti.

Di che sventura annunzio
La torre a noi segnò?
Chi fu, chi fu quel perfido,

Che d' oltraggiarvi osò?

Cam. Furon pirati... orribile

Un grido risuonò. Fu il grido della misera, Che il sangue ne gelò.

Cam. Coro E sbigottite e attonite
Ansie corremo qui ...
Ah! Bianca fu la giovine
Che un empio ci rapì!

Duca Turenga?.. oʻria perfidia!
Si custodi cosi?
( Di Pirati in mar navigli
Io non veggo, e non comprendo
Perchè sparvero i miei figli

Nel pericolo maggior!
Un presagio, un dubbio orrendo
M'avvelena e opprime il cor!)
Coro di Cavalieri.

Se la tolse il vil pirata
Cento navi a te, Signor,
Renderan la sventurata
Punisanno il traditori

Puniranno il traditor.

#### SCENA XIV.

Giulio, Bravi e Bianca e detti.

Coro di Donne.

Bianca!!! È Bianca!!!

Giu.

A voi la rendo...

Salva, illesa, intaminata Nell'istante di sua fuga Io la tolsi al rapitor.

Coro di Cavalieri.

Bianca! oh gioia!

Bia. (riavendosi.) Aimè! Tutti Fa cor!

Duca (Nel sospetto mio tremendo

Più s'accresce il mio timor!)
Bia. (fuor di se.)

Perchè, perchè sepolta

Mi avete, e non uccisa de La fama che m'è tolta Chi s'arma a vendicar?

L'esser da voi compianta È a me novella offesa.

Chi cavalier si vanta Snudi per me l'acciar. Duca (Io gemo! il suo dolore

Ira mi desta e pianto. Ne l'oltraggiato onore Mi è dato vendicar!)

Ti placa, e lascia intanto Che Dio punisca l'empio.

( A Bia. ) Dimmi dell'empio il nome : Giuro che fia punito.

Bia. Io ti farei le chiome
Drizzar al nome infido!...

Duca Troppo son manifesti
I detti tuoi, fu Guido

Il reo!..

Tu lo dicesti.

Fu Guido il rapitor! Oh rabbia, o mio furor.

Duca Udite, o cavalieri,

Guido di questo Stato Successor non sarà, vò che l'ingrato

Vada in bando per sempre: Dei cavalier spergiuri

Sia terribile esempio ;

L'anatema del ciel cada sull'empio. Dio, la folgor sull'empio sprigiona, Io l'attendo, ed invoco vendetta! Al mio grido discendi, t' affretta Sopra il figlio anatema del ciel!

Deh! mi ascolta, ti placa, perdona, O ti arrendi a più mite consiglio; Giul. Invocato dal padre ad un figlio Nol colpisca il flagello crudel.

Non ascolto, non odo consiglio Scendi, ah scendi, anatema del ciel: Duca

Coro di damigelle e Cam. Dio, la folgor sull'empio sprigiona Per giustissimo eterno consiglio Ecco scende sul capo del figlio

La vendetta tremenda del ciel! Dio, la folgot tremenda sprigiona, Al mio sdegno risponda lo sdegno. Bia. Sopra il crudo sagrilego indegno Scendi, scendi, anatema del ciel.

Coro di Cav. a Bia. Questo asilo funesto abbandona, Deh ti placa, gentile negletta: Del delitto maggior la vendetta

È piombata su Guido infedel l Ecco l' aer che tutto risuona... L'auatema discende dal ciel!

Fine del primo atto.

## ATTO SECONDO

#### SCENAPRIMA

Parte esteriore del Castello, e Bosco.

Guido e seguaci con fiaccole.

Gui. Tenebrosa è la notte, i passi miei Seguite, o prodi... Un lamentevol grido?.. Il gemito di Bianca è quel che ascolto? La mia vita, il mio cor è qui sepolto. Qui sta Bianca, a lunga morte

Il crudele la danno.

Atterrate quelle porte:
Premio immenso a voi daro.
Se fuggir con lei m'è dato

Nel materno mio castello . De mortali il più besto Col mio bene allor vivrò.

(I seguaci si accingono ad atterrare le porte del Castello.)

Oro Noi segniam gli sdegni tuoi, Resa Bianca a te sarà.

Sii felice, e premio a noi

Fin la tua felicità.

(Le porte si aprono inaspettatamente, e compariscono sulla soghia Astolfo, e cavalieri
con la celata, e servi con lumi.)

SCENA II.

Astolfo, Cavalieri, e detti.

Ast. Guido, che imprendi?
Gui. Togliervi

Un' infelice oppressa: Biauca...

20 Alf. Furente, involati! È a tuo fratel promessa. Gui. O tradimento! Ast.

Il fulmine Sul capo tuo piombò.

Gui. snuda la spada, i cavalieri difendono Astolfo. ) Mori, tu iniquo!...

Ast.

Su te sta l'anatema, Che il padre, e Dio scagliò. Spegnete quelle faci, Fuggite o rei seguaci,

L'empio che tanto osò. ( Tutti i lumi si spengono, il teatro si oscura , le porte del Gastello si chiudono. )

Compagni!.. Oh tutti sparvero!.. Ciascun m'abbandono!

> Del ciel, del padre L' ira disfido. No, Bianca a Guido Nessun torrà. Se Guido misero Pria non morrà. L'altar cosperso D' incensi e fiori, Di sangue asperso Per me sarà. Poi su le vittime Guido morra.

Coro, ( allontanandosi ) Fuggiam , fuggiamo Dall' esecrato :

Su noi temiamo Che il cielo irate L' istesso fato Segnar potra

## Stanza di Bianca nel Castello di Turenga.

Bie. Breve fu il sonno, e rapido Dagli occhi miei fuggi! Ma di fineste immagini Ahi l'anima m'empl. Odo di gioia un cantico... È il canto dell'amor, Mentre qui sola, io misera! Ahi, gemo nel dolor.

#### SCENA IV.

Giulio e detta.

Bia. Giulio, tu qui?
Giul.

Mia Bianca!..

Bia. Fuggi! perduti siam; se alcun ti vede.
Giul. Camiola il concede, e però vengo
Lo stesso. 4 svellarti..

Bia. Ah non farmi più rea! va, fuggi, parti.
Giul. Propizio al nostro amore
Mostrossi al genitore, e al fin consente

Al nostro nodo: ardono già le faci Nel tempio... Oh Dio... Tu impallidisci e taci? Bia. Dal tuo fratel rapita

Ch' io sposa tua diventi!
Ch' io l' onor mio cimeati!
Vanne: mi volle misera
La barbara mia sorte.
Vivere insino a morte
Lasciami nel dolor!
Convien. al. mio germano
Che al nostro affetto ei. ceda.
Fogga da noi lontano

De suoi rimorsi in preda. Tu tra le nuore sicule Invidiata andrai: Tu sposa mia sarat

Bia. Lieti ci renda ancor.
Sento un presagio orribile
Che a questo cor favella!
Quanti sospiri e lagrime
L'amarti mi costò!

22

Giuł.

Bia.

Giul.

Bia.

Scaccia le tristi immagini
Vieni; l'amor t'appella:
Se più ricusi, o barbara
A piedi tuoi morrò.

A che mi astringil..
Supplice

Tu il vuoi? Verrò

Ah per me, per me infelice
Nasce un giorno di contento!
A ridir non trovo accento
Qual piacer m' inonda il cor!
Esser teco ognor felice,
Dir n' adoro » ad ogn' istante;
E-il giòir d' un alma amante
In un' estasi d' amor. (parrono.)

#### SCENA V.

Palazzo Ducale come nel 1.º atto.

Coro di Cavalieri e Dame.

Dame Viem a noi, leggiadra Bianca, Or che il turbine svani: Vieni, o bella, e ti rinfranca Dal dolor che ci colpì. Cavalieri Sposo amato avrai tu qui.
Tutti Del consorte amante a lato
Qui trarxai felici di.

#### SCENA VI.

Duca, Astolfo, da una parte: Bianca, Comiola e Giulio dall'altra detti.

Coro Viva Bianca!

Bia. Signor, dal tristo asilo...

Duca · A nozze giungi: or vieni

lo ti destino al figlio mio consorte:

Andiam nel tempio...
( Mentre tutti si avviano, s' incontrano in Guido. )

#### SCENA VII.

Guido con seguaci, e detti.

Gui. I passi tuoi rattieni, Duca Audace! Chi sei tu?

ui. Son tal che giunge Non aspettato ad empie nozze...

Bia. O Dio!

Gui. Guido son io.

Duca Al mio cospetto in armi!

Che imprendi?...
Gui. Io de tuoi Stati

Son successor, del tuo fratel maggiore È la figlia costei;

La sua mano e i miei dritti io chiedo in lei. Giul. Tu che rapirla osasti...

Gui. Morta costei, ma invano Disse la fama: dell'asilo arcano

24 La trassi a libertà. Del rio delitto Ti vanti, o traditore? Gui. In questo scritto Leggi ( al Duca ) se mentitor, padre, son io: Fu per comando suo... Giul. ( Qual foglio?.. ) Bia. ( O Dio! ) Duca Bianca, così scrivea?.. Ma non a lui... Duca Di grave colpa rea Questo foglio ti fa. Giul. Guido mentisce. Duca Ma Bianca non risponde, e impallidisce!.. Cui. Or, s'ella mia si diede Stido chi tenta a me rapir quel core. (Snuda la spada.) Giul. Lieve impresa è punire un traditore. ( Fa lo stesso. ) Bia. A' brandi ?... al sangue ?.. O Dio! Duca . Cessate, empî ribelli !... Gui. Riprendo l'odio mio, Giul. Non siam, non siam fratelli ... Or che il furor ci guida, A morte ci trarrà; Questa fatal disfida Col sangue cesserà. Cori In tua difesa tutti... Duca I brandi, i brandi a terra. Cori Cadranno i rei distrutti Altri cori Dalla fraterna guerra... Duca (frapponendosi.) È questo, è questo il petto Ch' argine a voi farà. Morrò, ma questo tetto La tomba a voi darà. Bia. I brandi, i brandi a terra...

Duca Cessate, empî ribelli...
Giu. e Gui.
Non siam, non siam fratelli...
L'ira è infiammata già.
Bian. È Bianca è bianca che implora

L'ira è infiammata già.
Bianca è, Bianca che implora,
Cessi in voi l'ira nemica:

Chiede tregua sol d'un'ora, Bianca allor deciderà. Per Sicilia, ah non si dica Più di voi quest'empietà.

Giulio e Guido.

( A quel pianto il cor non regge )
Sol d'un' ora attendero.

Il tuo cenno a me fia legge: Qui fra un'ora io tornerò.

(A Bia.) S' io sospendo la vendetta,
Se rafireno ancor lo sdegno,
Non goder, rivale indegno,
L'odio mio ti colpira.
Pensa sol che a te si aspetta
Di librar la nostra sorte:
Pensa sol che amore e morte

Bia. Qui tornar tra poco io giuro
A serbarvi onore e vita.
Alla mente mia smarrita

Date un' ora, e basterà.

Duca Com. e Cori.

A ritrarci dal periglio

Ah! dal Ciel discenda un raggio,

Che rischiari il suo consiglio, Che la pace a noi darà. ( Tutti partono per varie parti. )

FINE DELL' ATTO SECONDO.

## ATTO TERZO

## SCENA PRIMA.

Palazzo Ducale come nel 1.º Atto.

Giulio e Rigo.

Giul. Vanne, fido scudiere,
Colà dove sta Bianca; e cauto esplora;
Pris che trascorra l'ora
Se mi fia dato il favellar con lei. ( Rigo parte. ).
Miseri affetti miel l'Tutto mi dice
Che Bianca mi tradisce! Oimè infelice!
Dubbio orrendo il cor m' assale,
Nelle vene io senjo un gelo

Nelle vene io senjo un gelo
Al pensar che al mio rivale
Dia la man che a me dono.
A punitti, iufida Bianca,
Avrò meco il padre, e il cielo:
E se il padre, e il ciel mi manca.
Questo brando, alfin m' avrò.

#### SCENA II.

Camiola, e detto.

Cam.

26

Prima che giunga l'ora
Tu qui Signor !
Mi guida
Un duol che mi divora,
Un disperato amor.
Dimmi se Bianca è infida,
Dimmi se mama ancor.
Svela al mio cor ferito

L' orribile mistero !

Cam. No, non sei tu tradito, Ma tien su lei l'impero Astolfo e il genitor.

Giul.

Premio nequizia ottiene !...

Del mio destin diffido.

Cam. Rattempra le tue pene,

Coro No, sposa all' empio Guido

Giul.

Bianca non diverra.

Qual dolcezza e qual contento

È quel detto a un' alma amante;

Ah! ripeti il caro accento

Che di gioia il cor m' empl.

Torna a lei, di me ragiona,

Di' che m' ami e sia costante;

Che se ingrata m'abbandona, Questo è l'ultimo mio dì. Cam. e Coro

Si, tel giuro, non fia Biauca
Del crudel che la rapi.

( Partono da parti opposte. )

SCENA III.

Coro di Cavalieri e Dame.

Dame All' ara supplice

, Bianca si sta, Misera, misera! Desta pietà!

Coro Di tanti mali Cagione è amore!

Dame De' due rivali
Chi vincerà?
Tutti Bianca verrà

Bianca verră Decideră. D'armati cingonsi
I rei fratelli;
E al padre rendonsi
Ambo rubelli!..
Le schiere unite

Dame

Chi frenerà?

Ah! la gran lite
Sospesa stà!

Bianca verrà
Deciderà.

#### SCENA IV.

Duca Astolfo , e detti.

Duca Congiunti, amici, che la rea fortuna Non la prospera aduna a mio conforto, L'ora assegnata è questa Della scelta per me sempre funesta. Di due figli che il cielo a me ft dono, Uno a perder quest' oggi astretto io sono. Jun. Spera, o Duca:

Che giova
Sperare omai sulle lusinghe tue?
Una è l'amante, e gli amator son duca

#### SCENA V.

Guido con armati. Giulio da un'altra parte, e detti.

Gui. Da Bianca ad ascoltare il mio destino Qui torno... Giul. Io la mia sorte Attendo... Gui. ( Io la vendetta ) Giul. ( Ed io la merte! )

Duca Figli, dinanzi al padre, Il minacciar de sguardi e del sembiante · Mal si convien.

Cori Bianca qui giunge.

Tutti Duca e Coro vedendo venir Bianca.

Come a morte qui si avanza Tinto il viso di pallor.

Giul. Gui. ( Nè d'un guardo la speranza Alimenta del mio cor. )

### SCENA ULTIMA.

Bianca e detti.

Duoa a Bia. Della tua scelta l'ora Bianca, è trascorsa...

Bia. Giul. Gui. Di te , di noi Signora , Parla.

Bia. Decidero !...

Ambo d'amor voi degni... Ambo giuraste ...

Lo spero.

Giul. e Gui. È vero . E il giuro io manterrò.

Duca Chi sposo tuo disegni Oggi il sarà.

Bia. Tutti Parla!

Risolverd.

Bia.Giul. Se al mio rival ti dai

Bammenta ch' io morro. Bia. a Giul. To pit rival Mon hai .

Volta ho la mente a Dio. ( Bianca sfibbia la soprayveste e si vede vestita

d'un abito bruno. )

30

Cessi la rea contesa Chè sacra a Dio son già-

D'ardire e di pietà!

Giu. O tomba, or ti disserra!

Bia. Ferma, che fai crudel l..

Giu. Se colpa è amarti in terra...

Ecco che io mojo. ( si ferisce. )

Tutti O ciel.

Gui. Fratello!
Tutti O duolo!

Bia. Mio Giulio!..
Tutti Egli spirò!

(Vien trasportato dentro le scene.)

Duca Bia. Tutto un istante solo

Alri 1 tutto m' involò.

Bia. Sempre udrò celata al

Seinpre uddo celata al mondo Nella stanza mia-romita; Quel sospiro moribondo Ripiombarmi in mezzo al cor. Vivrir trista orrenda: vita Nel rimorso e nell'affanno Godi; esulta o vil tiranno ('n Gui.')

Dell' ingiusto tuo furor. Godi esulta o vil tiranno Dell' ingiusto tuo furor.

FINE.



28564



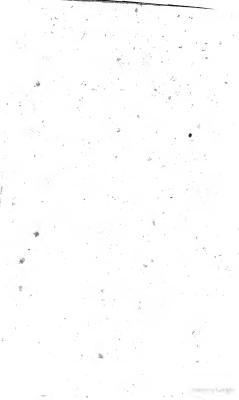

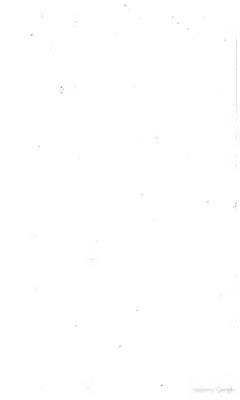

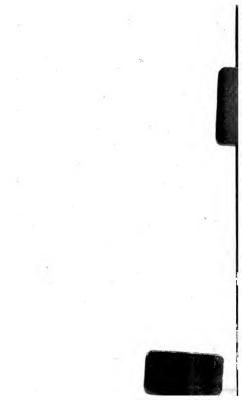

